## **NEL CONTESTO**

IDEOLOGIA)

FOCUS

Lo stato di diritto

PRIMA

**1642** Divampano i conflitti della guerra civile inglese nel timore che Carlo I ristabilisca l'assolutismo in Inghilterra.

1661 Luigi XIV diventa re di Francia, incarnando l'assolutismo nella frase «L'état, c'est moi», lo Stato sono io.

### DOPO

**1689** La Dichiarazione dei diritti inglese protegge il ruolo del Parlamento e le elezioni dalle interferenze reali.

XVIII secolo Le rivoluzioni popolari in Francia e in America portano alla fondazione di repubbliche basate sui principi liberali.

n aspetto importante della teoria politica riquarda il ruolo del governo e le funzioni che è tenuto a svolgere, ma altrettanto fondamentale è determinare da dove derivi il diritto a governare e quali siano i confini dell'autorità governativa. Secondo alcuni filosofi medievali, nel caso dei re tale diritto era concesso direttamente da Dio. mentre altri sostenevano che per la nobiltà si trattava di un diritto acquisito dalla nascita. Gli intellettuali illuministi incominciarono a mettere in discussione queste dottrine ma, a quel punto, se il potere di governare non dipendeva dalla volontà divina, né era ereditario, occorreva individuare altre fonti di legittimità.

Il filosofo inglese John Locke fu il primo a formulare i principi liberali del governo che, nella sua visione, hanno lo scopo da un lato di tutelare il diritto dei cittadini alla libertà, alla vita e alla proprietà perseguendo il bene pubblico, e dall'altro di punire coloro che violano i diritti altrui. Il compito supremo del governo è pertanto legiferare. Locke riconosce che uno dei motivi principali che spingono gli individui a sottoscrivere volontariamente un contratto sociale, sottomettendosi al controllo

di un governo, è che si aspettano che esso risolva disordini e conflitti con imparzialità. Seguendo questa logi. ca, Locke descrive anche le caratte. ristiche di un governo illegittimo. Ne consegue, infatti, che un governo che non rispetta né tutela i diritti naturali del popolo, o ne limita senza scopo la libertà, non è legittimo. Di conse. guenza, Locke è contrario all'assolutismo. A differenza del contemporaneo Thomas Hobbes, il quale afferma la necessità di un sovrano assoluto per salvare le persone dal brutale "stato di natura", Locke sostiene che i poteri e le funzioni del governo devono essere limitati.

## La centralità delle leggi

Gran parte degli scritti di Locke sulla filosofia politica sono incentrati sui diritti e sulle leggi. Egli definisce il potere politico come «un diritto di fare leggi con condanne a morte». Secondo Locke, infatti, una delle ragioni principali che inducono le persone ad abbandonare per volontà propria lo stato di natura senza leggi è che in questa condizione non esistono giudici indipendenti.

Per assicurare uno stato di diritto equo, è pertanto preferibile concedere al governo il monopolio sulla vio-

## John Locke

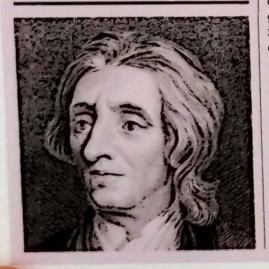

John Locke vive e influenza uno dei secoli dove avvengono le più grandi trasformazioni nella storia inglese. Protestanti, anglicani e cattolici si scontrano in una serie di guerre civili, a seguito delle quali il potere si alterna tra il re e il Parlamento. Locke nasce nel 1632, vicino a Bristol, in Inghilterra. Vive in esilio in Francia e in Olanda per molto tempo, perché sospettato di essere coinvolto nel complotto che avrebbe dovuto portare all'assassinio di Carlo II. Il suo libro Due trattati sul governo fornisce il fondamento

intellettuale per la Rivoluzione gloriosa inglese del 1688, che sposta in modo definitivo l'equilibrio di potere dal re al Parlamento. È fautore dell'idea che l'uomo non nasce con idee innate, ma la mente di un neonato è una tabula rasa; una visione molto moderna del Sé.

## Opere principali

1689 Due trattati sul governo 1689 Epistola sulla tolleranza 1690 Saggio sull'intelletto umano Ctr. anche: Thomas Hobbes 96-103 • Montesquieu 110-111 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • Ctr. anche: Thomas Jefferson 140-141 • T Robert Nozick 326-327

Gli esseri umani sono agenti razionali e indipendenti con diritti naturali.

Essi entrano nella società politica per essere protetti dallo stato di diritto.

libertà. Vivere in libertà, infatti, non

significa vivere senza leggi, ovvero

Il fine della legge è preservare e rafforzare la libertà.

lenza e sulle condanne. Inoltre, per Locke un governo legittimo deve sostenere il principio della separazione ta potere legislativo e potere esecutivo Il potere legislativo è superiore all'esecutivo, in quanto ha l'autorità suprema di stabilire regole generali negli affari di governo, mentre quello esecutivo è responsabile unicamente dell'applicazione della legge nei casi specifici.

Negli scritti di Locke, una delle ragioni della centralità delle leggi è che il loro scopo fondamentale è tutelare la libertà. In altre parole, la loro finalità non è abolire o reprimere la libertà ma, al contrario, preservarla e accrescerla. Nella società politica, sostiene Locke, «dove non c'è legge non c'è libertà». Le leggi pertanto limitano, e allo stesso tempo consentono, la in uno stato di natura. Locke sottolinea che «per ogni uomo la libertà non è, come ci viene detto, di agire come gli pare. Chi infatti potrebbe essere libero, se il capriccio di un altro potesse dominarlo? La libertà è disporre della propria persona, delle proprie azioni, della propria intera proprietà e di regolarle liberamente nei limiti di quelle leggi sotto le quali si trova». Ciò significa che le leggi non solo possono preservare la libertà, ma anche consentirne l'esercizio. Senza le leggi, la nostra libertà sarebbe limitata da uno stato di natura anarchico e dominato dall'incertezza. che potrebbe addirittura sopprimerla.

## La condizione iniziale dell'uomo

Locke afferma che le leggi dovrebbero essere progettate - e applicate - tenendo in considerazione la condizione iniziale e la natura dell'uomo. Come molti teorici del contratto sociale, egli considera gli uomini uguali, liberi e indipendenti. Lo stato di natura, sostiene Locke, è una condizione in cui le persone convi-

Oppositore dell'assolutismo, da bambino Locke assiste all'esecuzione di Carlo I (1649), accusato di essere «un tiranno, traditore, assassino e nemico pubblico del bene di questa nazione».

vono, spesso in relativa armonia, ma dove non esiste un potere politico legittimo o un giudice in grado di risolvere le controversie in modo imparziale. Locke scrive che «gli uomini che vivono insieme secondo ragione, senza un'autorità comune superiore sulla Terra in grado di giudicarli, costituiscono in senso proprio lo stato di natura».

A differenza di Hobbes, Locke non considera lo stato di natura equivalente alla guerra. Uno stato di querra, infatti, è una condizione in cui le persone non avvalorano la legge naturale o, la legge della ragione, come egli stesso la definisce.

Mentre nella visione di Hobbes gli esseri umani agiscono per «massimizzare il potere», preoccupati soprattutto dell'autoconservazione.

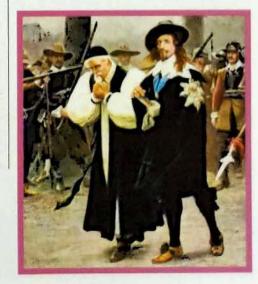



În tutti gli Stati di uomini capaci di legiferare, dove non c'è legge, non esiste libertà.





## Il ruolo del governo



I governi devono elaborare leggi buone...



che tutelino i diritti del popolo...



... **e farle rispettare** in nome del bene pubblico.

Locke scopre che, nello stato di natura, le persone sono in grado di agire secondo ragione e con tolleranza, e quindi i conflitti non sono per forza frequenti.

Tuttavia. l'aumento della densità della popolazione, la penuria di risorse e l'introduzione del denaro portano alla disuguaglianza economica e aumentano la conflittualità, al punto che la società umana ha bisogno di leggi, autorità di controllo e giudici per risolvere le controversie in modo oggettivo.



## Lo scopo del governo

Nel pensiero politico di Locke, la questione della legittimità è centrale. Seguendo l'esempio di Hobbes, egli cerca di dedurre il ruolo legittimo del governo attraverso lo studio dello stato di natura dell'uomo.

Locke concorda con Hobbes che un governo legittimo deve essere basato su un contratto sociale tra individui in una società Il problema dello stato di natura è che non esistono giudici né poliziotti che facciano rispettare la legge. Di conseguenza, le persone sono disposte a entrare nella società civile perché il governo possa assumere questo ruolo e, così facendo, gli conferiscono legittimità. Un altro aspetto importante del governo legittimo è il consenso del popolo. Con ciò Locke non intende per forza la democrazia: una maggioranza può infatti decidere in modo ragionevole di affidare il governo a un monarca, a un'aristocrazia o a un'assemblea democratica. Il punto fondamentale è che il diritto di governare è concesso dal popolo, il quale a

La Dichiarazione dei diritti inglese, ratificata da Guglielmo III nel 1689, ne limitava il potere, conformandosi alla tesì di Locke secondo cui un monarca governa solo con il consenso del popolo.

sua volta è autorizzato a riprendersi questo privilegio. Locke è contrario al governo di un sovrano forte e assolutista – sostenuto invece da Thomas Hobbes – in quanto una figura con tali poteri limita inutilmente la libertà individuale. Per Locke, in sostanza, la subordinazione totale è pericolosa. A tale proposito scrive: «Ho ragione di ritenere infatti che colui che mi riduce in suo potere, senza il mio consenso, dopo averlo fatto mi userà a suo piacimento e, se lo vorrà, potrà persino distruggermi; nessuno può desiderare di avermi in suo assoluto potere, se non per costringermi con la forza a fare ciò che contrasta con il mio diritto alla libertà, cioèridurmi in schiavitù».

Locke è a favore invece di un ruolo limitato del governo, il cui compito è proteggere la proprietà privata
degli individui, mantenere la pace,
assicurare i beni pubblici al popolo
e, per quanto possibile, proteggere i
cittadini dalle invasioni straniere. Per
Locke «questo è l'originale, questo è
l'uso e questi sono i limiti del potere
legislativo (che è il potere supremo)
in ogni Stato». Lo scopo del governo è fare ciò che manca nello stato
di natura per garantire la libertà e la
prosperità al popolo, e non c'è quindi
necessità alcuna di asservire le per-

sone a un potere assoluto. La funziogone a un production di governo ne primaria di ogni forma di governo neprimaria formulare buone leggi per èquella di formulare degli i di sitti degli i di equena i diritti degli individui, e protegging tenendo in considerazione il bene pubblico.

<sub>Il</sub> diritto alla rivolta La distinzione di Locke tra governi legittimi e illegittimi si accompagna legitude che è ragionevole opporsi a an illegittimo. Egli descrive una seuno incomentation cui le persone hanno riedi scenari in cui le persone hanno ildirittod i ribellarsi per riprendersi il potere che hanno affidato al governo. Laribellione, per esempio, è legittima se ai rappresentanti eletti del popolo viene tolta la possibilità di riunirsi in assemblea, se al popolo vengono imposti con la forza poteri stranieri; se il sistema o le procedure elettorali vengono modificati senza il consenso pubblico; se non viene mantenuto lo . stato di diritto o se il governo cerca di privare le persone dei loro diritti. Locke considera il governo illegittimo alla stregua della schiavitù. Egli arriva addirittura a giustificare il regicidio-la soppressione della vita di un re-nel caso in cui il monarca infrangail contratto sociale sottoscritto con il popolo. Cresciuto in una famiglia di puritani che avevano sostenuto la causa parlamentare durante la guerra civile inglese, il suo intento non è puramente teorico, e il suo pensiero fornisce una giustificazione inequivocabile all'esecuzione di Carlo I.

# L'eredità di Locke

Fin dall'epoca della pubblicazione dei suoi scritti, la filosofia politica di John Locke è nota come "liberalismo", la dottrina fondata sui principi di libertà e uguaglianza che, verso la fine del

Secondo Locke, perche un governo sia legittimo, le assemblee dei tappresentanti eletti del popolo, come la Camera dei Comuni, devono potersi nunire e dibattere.

XVIII secolo, ispirò le rivoluzioni in Francia e in Norclamerica. Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori e principale autore della Costituzione americana e della Dichiarazione di indipendenza, aveva una vera e propria venerazione per Locke, e nei documenti costituzionali utilizzò molte citazioni dalle sue opere. L'accento sulla tutela della «vita, libertà o proprietà» contenuta nella Dichiarazione dei diritti della Costituzione, e i diritti inalienabili alla «vita, libertà e perseguimento della felicità» nella Dichiarazione di indipendenza, possono essere ricondotti direttamente alla filosofia del filosofo inglese, sviluppata un secolo prima.



Il popolo può far valere la Dichiarazione dei diritti nei confronti di qualsiasi governo, e nessun governo giusto può rifiutarla o ricavarla per deduzione.

## Thomas Jefferson



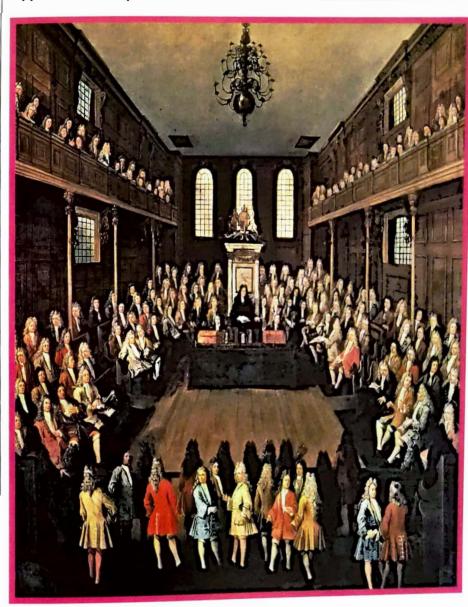



# QUANDO NELLO STESSO ORGANO IL POTERE LEGISLATIVO È UNITO AL POTERE ESECUTIVO, NON ESISTE LIBERTÀ MONTESQUIEU (1689-1755)

## **NEL CONTESTO**

**IDEOLOGIA** 

Politica costituzionale

FOCUS

Separazione dei poteri

PRIMA

509 a.C. Dopo 1

rovesciamento del re Lucio Tarquinio il Superbo viene fondata la repubblica romana, in cui si sviluppa un sistema di governo tripartito

1689 ln Inghilterra, alla "Rivoluzione gloriosa" segue la monarchia costituzionale

#### DOPO

1787 A Filadelfia viene adottata la Costituzione degli Stati Uniti

1789-1799 Durante la Rivoluzione francese, una repubblica democratica laica sostituisce il governo della monarchia e della Chiesa.

1856 Alexis de Tocqueville pubblica L'antico regime e la nvoluzione, un'analisi della caduta della monarchia el XVIII secolo, durante l'età dell'Illuminismo, l'autorità della Chiesa fu minata dalle scoperte scientifiche e, allo stesso tempo, fu messa in discussione l'idea secondo la quale i monarchi governavano per diritto divino. In Europa, e in particolare in Francia, molti fi-

losofi politici iniziarono a dissertare sul potere della monarchia, del clero e dell'aristocrazia, i più influenti dei quali sono Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu.

Rousseau era a favore del trasferimento del potere dal monarca al popolo; Voltare sosteneva la necessità



Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • James Madison 150-153 • Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • James Madison 150-153 • Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • James Madison 150-153 • Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • James Madison 150-153 • Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • James Madison 150-153 • Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • James Madison 150-153 • Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Thomas Jefferson 140-141 • James Madison 150-153 • Cir. anche: Cicerone 49 • Jean-Jacques Rousseau 118-125 • Noam Chomsky 314-315 Cfr. sncho: Cicerone 49 • Geall Gallery David Thoreau 186-187 • Noam Chomsky 314-315

Il deterioramento di un governo inizia quasi sempre con il decadimento dei suoi principi.

Montesquieu



di separare Chiesa e Stato, mentre Montesquieu era meno interessato a stabilire chi doveva tenere le redini del governo, attribuendo maggiore importanza all'esistenza di una costituzione che proteggesse dal dispotismo; sosteneva i noltre la necessità di una separazione dei poteri del go-

Per Montesquieu, il dispotismo rappresentava l'unica grande minacciaallalibertà del cittadino e, se non erano regolamentate da una costituzione per prevenirlo, sia le monarchie

che le repubbliche rischiavano di degenerare in questa forma assolutistica e arbitraria di governo. Quale principale argomentazione, adduceva la divisione del potere amministrativo dello Stato in tre categorie distinte: esecutivo (amministrazione ed esecuzione delle leggi), legislativo (approvazione, revoca e modifica delle leggi) e giudiziario (interpretazione e applicazione delle leggi).

## Separazione dei poteri

Questa distinzione tra i diversi rami del potere governativo, talvolta nota come trias politica, non è una novità nella cultura occidentale, ma è già presente nella riflessione filosofica sulle forme di governo della Grecia classica e dell'antica Roma, L'innovazione di Montesquieu risiede nell'idea di prevedere corpi separati per esercitare tali poteri. Ciò consente di assicurare l'equilibrio e, di conseguenza, un governo stabile, riducendo al minimo i rischi di un eventuale declino verso il dispotismo. La separazione dei poteri garantisce che nessun organo amministrativo diventi predominante, poiché ognuno

ha la possibilità di limitare eventuali abusi da parte degli altri. Le idee di Montesquieu incontrarono inevitabilmente l'ostilità delle autorità francesi. ciononostante, il principio di separazione dei poteri fu molto influente, soprattutto in America, dove divenne una pietra miliare della Costituzione degli Stati Uniti. Dopo la Rivoluzione francese, lo stesso principio forni un modello per la nuova repubblica e, nel corso del secolo seguente, molte delle democrazie che sorsero in tutto il mondo sancirono nella propria costituzione il sistema tripartito.



Il Congresso degli Stati Uniti è il ramo legislativo del governo federale; i suoi poteri sono separati e distinti da quelli del presidente (esecutivo) e della giustizia.

# Montesquieu



Montesquieu nasce come Charles-Louis de Secondat, vicino a Bordeaux, in Francia; nel 1716, alla morte dello zio, eredita il titolo di barone de Montesquieu. Studia legge a Bordeaux, ma nel 1715 con il matrimonio acquisisce una dote notevole che, unita all'eredità, gli permette di concentrarsi sulla carriera letteraria, iniziata con l'opera satirica Lettere persiane. Nel 1728 viene eletto membro dell'Accademia di Parigi e inizia una serie di viaggi in Italia, Ungheria, Turchia e Inghilterra. Al ritorno a Bordeaux, nel 1731

lavora alla storia dell'impero romano e al suo capolavoro Lo spirito delle leggi, pubblicato anonimamente nel 1748 L'opera fu apprezzata in tutta Europa, tranne in Francia, dove fu accolta con ostilità. Montesquieu muore di febbre a Parigi nel 1755.

# Opere principali

1721 Lettere persiane 1734 Considerazioni sulle cause della grandezza dei romani e il loro declino 1748 Lo spirito delle leggi